李·· 1887年 - 海·特/主 (1994年 1995年)

# LA PAIRIA DEL FRIUI.

Le inserzioni: si ricevono presso la Unione Pubblicità Italiana at acquenit prezzi per linen u spazio di linen di murpo 7: PAGINE di TESTO Pubblicità in abbonameni : L. 0.60 - avvisi finanziari afficiali occasionali necrologie L. 1.50 - Cronaca L.3.

DIREZIONE e AMMINISTRAZIONE Udine, Via della Posta, N. 42

Associazione a tutto 31 Marzo 1919 Lire 6 Un numero separato Cent. 10

## CRONACA PROVINCIALE

RIVIGNANO

La taglia di guerra. (dal Diario dell' occupazione del segretario comu-

naie Adolfo Liniena, d'imminente pubblicazione) 15 Novembre 1917.

Dopo i terribili giorni della ritirata e delconseguente invasione, non ho passato un peneso mon ento come quello d'oggi. Verso il tocco stavo desinando a casa mia, quando due soldati, colla inseparabile baionetta, uno dei quali tirolese, chiesero di me. Dovevo recarmi immediatamente, alla « Stations Komando » per cosa urgentissima e della massima importanza.

'In questi quiudici giorni ho già formato l'abitudine di que te chiamate armata mano, quindi non vi d'i alcun peso. Vado, ed in piazza trovo" il Sindaco, il quale aveva già avuto un consimile invito.

Giunti al Coman to, l'interprete ci consegna la seguente

Intimezione di contributo pecuniario inviata dal Comando del 16.0 Corpo d'Armata col N.o 1109 - 12, e che trascrivo in-

«Il Comune di Rivignano, provincia di Udine, ha da versa e a mano di due fiduciari entro il giorno 17 Novembre 1917 · a mezzogiorno, lire italiane 336,800 — trecentotrentaseimila obtocento - quale contribuzione in oro (monetato o non monetato) al Comando nilitare di tappa di Rivignano.

« Soltanto nel caso comprovabile che non · vi fosse oro a dispusizione potrà venire effettuata la contribuzione in divisa ed in carte di valore. Se risultasse che singole carte monetate fosse o messe fuori corso o che il loro valore di corso non raggiungesse il valore nominate, il Comune sarà tenuto a corrispondere successivamente la differenza,

«Qualora non vi fossero neanche divise e carte di valore disponibili, può venire effettuata la contribuzione in argento e carta (lire e franchi)

« Corso di cambio peladenaro: 20 lire i--taliane (franchi d'oro) pari a 28 corone e 50 centesimi, egualmente per divise in oro; argento e carta: I lira pari a 95 centesimi.

 Se questa imposta non verra versata en- Iro il termine fissato, si procederà al prelevamento di ostaggi e s'importanno altri mezzi coercitivi ».

Il Sindaco, cui leggevo l'intimazione, rimase senza parole; lo pure ero avvilito in sommo grado per il fatto di essere ripiombati in pieno medio evo.

L'avvilimento si mutò poco dopo in un yero sdegno. Come potevasi pretendere da in povero Comune il versamento di si considerevole somma? - Si può da questo favolo -- e accennavo al tavolo presso cui tedeva II Comandante di tappa, vero tipo

ledesco - levare una lira? La stessa impossibilità si presenta da parte del Comune. L'ufficiale ci fa dire dall'interprete che on ha altro da soggiungere: a mezzodi di labato la contribuzione doveva essere palata, altrimenti il Sindaco, il Parroco ed il legretario, nonchè i principali del pacse safebbero trattenuti in ostaggio.

La cosa è grave, anzichenò; confido la uestione all'ufficiale boemo; un lampo d'oio si sprigiona dagli occhi suoi.

- Ecco il sistema austro-germanico in ⊉ione; le autorità militari sanno benissimo me i ricchi non si trovano nei paesi, perhe fuggiaschi, e incrudeliscono contro i ripasti, che stanno subendo, con la costerna-Jone nell'anima, la straniera invasione!

Ma il mio interlocutore non sa indicarmi na via d'uscita. Quali tormentosi momenti!

16 Novembre mattina

Non ho chiuso occhio stanotte; pure devo fominare l'abbattimento da cui sono oppesso per acquistare la serenità d'animo di spirito richiesta dalla grave situazione. m'accingo a preparare un memoriale. 16 Novembre sera

Riunito il Consiglio, ho letto il memoale ricorso contro l'intimazione; ho vosto che anche il Parroco, parte interessanell'eventualità del prelevamento degil staggi, desse il suo parere.

Il ricorso con cui si respinge il pagasento della contribuzione è calmo e digniso, edil Consiglio lo approva pienamente lo firma.

Se gravi sono le circostanze attuali, non ano però superiori al patriottismo fermo illuminato, e tutti I membri del Consio si dichiarano solidali in tutte le conguenze.

17 novembre

Alea iacta est! Il ricordo venne oggi assegnato a mani d'un ufficiale del 16.0 prpo d'Armata. Fattici annunciare, l'ufficiale in buon ita-

ano chiede subito dov'è il danaro. Eccolo - rispondo; e consegno il rirso. — Qui è dimostrato il motivo per non si può corrispondere la contribu-

Si riprenda pure il suo ricorso, che per è perfettamente inutlle; o pagare o firre il verbale negativo con tutte le ulte-

ri responsabilità. - Noi firmeremo il verbale se ed in quanto sarà allegato questo ricorso.

Ella vuol farmi l'arrogante; si ricordi in Austria ed in guerra non sono persse certe dimostrazioni.

Sindaco tagliò corto la questione; conoore de' miei nervi interruppe con molto to il dibattito, il cui risultato poteva esper me pregindizievole.

Rivolgendosi all'ufficiale, lo prego di riere il ricorso diretto ad un Comando periore, al quale soltanto spettavano ic friori decisioni.

sost finalmente si convenne. Nella mattinata furono a chiedere consigli-Appresentanti di Varmo, Ronchis e Teor, utti si conformarono alla deliberazione Consiglio Comunate di Rivignano.

18 novembre

dal suo Sindaco - il parroco di Bertiolo, Don Placereani.

Non lo conoscevo prima d'oggi; ma vidi tosto una persona che portava le stimmate delle più gravi sofferenze..

Mi mostra l'ingiunzione pervenuta al suo comune, e mi chiede che cosa aveva fatto Rivignano.

- Rivignano non da un centesimo rispondo io.

Mio Dio! - fa egli. - Come? Ma non sa che, oltre gli ostaggi, vi sarà una specie di tratta di bianche?

- Questa poi non la sapevo. - Ma certamente; e noi abbiamo con immani sacrifici raccolto la somma di ottantamila lire...

Mia moglie, presente al colloquio, impallidisce ed esclama:

- Ma così Bertiolo rovina gli altri co-

- E non basta prosegue il reverendo. Ho chiamato a me tutte le donne, le quali, benchè desolantemente, si sono private di cari ricordi, di medagliette, orecchini, anelli, ecc. ecc.

- A noi - faccio io - qui a Rivignano, non è passata nemmeno per la mente fale spogliazione. Certamente, l'autorità militare farà il confronto fra Bertiolo e Rivignano, con la peggio pel mio paese.... E di grazia, quando scade il versamento?

- Per Bertiolo, oggi alle 15.

- Ed ha portato seco il danaro e l'oro? - Si, trovasi nei pressi del Comando di Tappa, custodito da un assessore; ma son venuto qui per pregaria a votermi accompagnare.

- Ben volentieri ; ma pensa lei, reverendo, quale figura barbina ci faccio?

Aile corte; alle tre e mezzo il tesoro di Bertiolo era in mani austriache quale acconto della contribuzione di gran lunga maggiore. lo ero rimasto fuori della stanza, così che non ebbi a dover sopportare il sogghigno mefistofelico che l'ufficiale avrebbe certamente fatto, confrontando in mía presenza la disobbedienza di Rivignano e la condiscenza di Bertiolo,

#### 19 Novembre

Un cappellano militare assicura il Parroco, ch'ebbe ad intrattenerlo sull'argomento della contribuzione, che sono tutti abusi dei Comandi, e che l'imperatore Carlo certamente ignora tali fatti.

Sono stato chiamato presso il Comando di tappa; mi si chiede l'immediata restituzione dell' Intimazione del contributo pecuniario.

Rispondo che in mezz'ora avrei adempiuto I' ordine.

Ne traggo subito copia per gli atti del Municipio e per gli annali dell'invasione, u presento l'originale al Comando, facendomi rilasciare analoga ricevuta, firmata dal Comandante del K. u. K. Landsturm Infanterie regiment Wien N. 1 Feldkom-

Come andrà la facenda? Intanto, alle ore 15 il suddetto Comando parti per ignota destinazione.

20 Novembre

Si presentó stamane in Municipio un incaricato del Sindaco di Rivolto, venuto a fare il versamento d'un acconto delta contribuzione. Gli dissi che il Comando era partito nei pomeriggio di ieri, e quindi, mancando l'ufficio fissato per il versamento, poteva tornarsene col morto al suo comune. Il morto consisteva in quarantamila lire; ma sforiunatamente, era accompagnato da due soldati!

## SPILIMBERGO

## - Un fascio permanente

I commercianti ed esercenti si radunarono e dopo una serie di deplorando, di considerato e di ritenuto (i quali noi, dopo il caso toccatoci per l'analogo ordine del giorno votato a S. Vito al Tagliamento, non tenteremo neppur di riprodurre), hanno deliberato di costituirsi in fascio permanente di azione per la ricostituzione economica del Mandamento.

Contemporaneamente, diedero mandato alla direzione: I di convocare entro pochi giorni in Spilimbergo tutti i Sindaci, Consiglieri provinciali e comunali, commissari, presidenti di associazioni e di società, professionisti, commercianti, esercenti, artieri, cittadini di tutti i comuni del Mandamento per una manifestazione privata di protesta; 2 di autorizzare la stessa Direzione ad accordarsi con le associazioni del genere sorte in vari centri della Provincia per concretare un'unica direttiva da seguire nell'azione da svolgersi presso il Governo.

Sia mezzo gaudio - o, purtroppo, intero dolore - il constatare che dappertutto, e non soltanto nelle terre liberate o redente. s'innalza un coro di recriminazioni. Perfino un economista misurato com'è l'Einaudi, nel misurato Corriere della Sera, si fa eco delle recriminazioni che da ogni parte si elevano in un articolo dal titolo: Licenziare i padreterni. I quali formano « un piccolo gruppo che spadroneggia a Roma, persussi «di avere la sapienza infusa nel vaste cervello. » E soggiunge: « Bisogna licenzare questi padreterni orgogliosi, i quali se no persuasi di avere il dono divino di guidine popoli nel procacciarsi il pane quotidiamo. Troppo II sopportammo.....

## NIMIS

## Omonimia.

Il signor Giacomo Ceschia fu Giov. B noto e premiato distillatore, il quale fu fugo a Montecatini con la sua famiglia prega di avvertire ch'egli non va pa confuso con il Giacomo Ceschia detto missuti, arrestato insieme con altri meni di dell'amministrazione che funzionò durante il lungo anno della dominazione straniera

#### PORPETTO

Tre denunciati.

Il Podestà di Corgnolo, fu nell'anno terri-Nel pomeriggio fu a visitarmi - inviato bile, Antonio Rovere. En denunciato or ora; ed assieme n lui, Beniamino Codin e Luigi Bacchin di Pampaluna. Le accuse generiche son le solite: cioè favoreggiamento al nemico, vessazioni. Del Rovere, per esempio, si afferma che indicasse alla polizia austriaca il luogo dove prigipnieri nostri stavano rifugiati, e si clta il caso il tale Elpidio Maron militare, il quale fu denunciato per i suoi sentimenti d'italianità e dovette scontare sei mesi di carcere a Palmanova. Se i fatti risulteranno provati, ben ginsto è che il rigora della giustizia colpisca chi è venuto meno così ai propri doveri.

#### DIGNANO

Furto, o simulazione?

Bertolisio Sebastiano che, durante la dominazione straniera, aveva coperto qualche carica, l'altro giorno denunciò d'essere stato derubato nella propria casa; e nun di poco, perchè il furto salirebbe, nel suo complesso, a lire 47.500 circa. E di questa somma, buona parte, circa 37.000 lire, in biglietti della Banca veneta; il resto, quasi tutto in oggetti d'oro e d'argenta : tre orologi d'argento, uno d'oro, quattro braccialetti d'oro e tre d'argento, e anelli e crocette delle quali anzi una avente pregio artistico, e poi denaro ancora. Ma le prime indagini non portarono fortuna, al derubato Bortolisio; anzi, l'arrestato fu lui, per il momento, dacche per un cumulo di circostanze insorse il sospetto che il reato fosse simulato. Ecco perchè fu trattenuto a disposizione dell'autorità giudiziaria, la quale penserà a sbrogliare la ma-

#### TOLMEZZO

Un ottuagenario feroce che ferisce il figlio e la nuora

Nella frazione di Terzo nel pomeriggio dell'altro ieri, fra Luigi Veritti d' anni 78 e suo figlio Giovanni d'anni 32 insorse lite per differenze d'interessi. Il vecchio, inferocito, mentre il figlio scendeva dalla soffitta, gli esplodeva contro una fucilata con la doppietta della quale era armato. Il colpo falli, fortunatamente. Non pago però ancora il vecchio, si armò d'uno stile e con questo feriva gravemente il figlio al fianco sinistro. Accorse la nuora Giovanna losio in difesa

del ferito, tentando disarmare il suocero sanguinario; ma questi colpiva lei pure, ferendola alla bassa regione dorsale sinistra. Il feritore si trova ora in carcere sotto la grave accusa di mancato omicidio.

## COLLOREDO DI PRATO

Piccolo incendio

Lunedi, verso le 11,45, si sviluppava un incendio nella casa di proprietà del contadino Antonio Di Bernardino.

Il Comando del 50, gruppo, 2, reggimento artiglieria da montagna, qui di stanza, ordinava di suonare l'allarme e subito ufficiali e soldati si recarono di corsa sul posto, ove prontamente il fuoco fu estinto, limitando cosi il danno a circa 300 lire. Anche in questa circostanza il nostro caro esercito si mostrò tanto premuroso da attirasi nuove simpatie e gratitudine da parte di questi abitanti.

## TRICESIMO

Abbiamo dato notizia di un infanticidio avvenuto in quel di Loneriacco.

Sull'infanticidio di Loneriacco.

Il cadaverino del neonato fu rinvenuto avvolto in stracci in un fossato d'acqua che corre rasente aila carrozzabile. Proprio in quei giorni era stata levata l'acqua per pu-

li cadaverino, orribile a dirsi, era stato mutilato; gli erano state amputate le braccial.

## PORDENONE

Prova di Motoaratura

Sabato 8 corr. delle 14 alle 18 e Domenica 9 corr. delle 9 alle 12 avranno luogo a Pordenone, neile tenute del co. R. Cattaneo, prove di aratura con trattrice agricola Fiat. Recapito al Caffè Nuovo a Pordenone,

da dove uno speciale servizio di omnibus automobili condurrà sul campo. Tutti gli agricoltori sono invitati ad assistere a queste prove, che han lo scopo di far conoscere i notevoli vantaggi che offre la trattrice agricola Fiat 25 H P, della quale ha assunto la vendita la Federazione italiana d i Consorzi Agrari di Piacenza con la cooperazione delle Associazioni Agrarie cooperative federate.

Inutile richiamare l'attenzione sull'importanza di questa prova, poichè trattasi di una macchina italiana che fa onore alla nostra iudustria e soddisfa ai bisogni impellenti della nostra Agricoltura. Con la penuria di animali da lavoro che oggi si lamenta nelle nostre terre, spogliate tanto crudelmente, il Friuli, massime nelle sue vaste regioni planeggianti, deve cercar sempre più l'ausilio delle macchine; e tanto più meritoria è la nostra grande industria se così prontamente risponde ai bisogni, passando con rapidità dalla produzione di guerra alla produzione di pace.

Per queste prime prove che sabato e domenica si svolgeranno a Pordenone, si è vivamente interessato il co. Uberto Cattaneo - ch'era, prima della guerra, e mostra di voler esserio anche ora, dei fattori più attivi e costanti della prosperità economica raggiunta da Pordenone, giustamente considerata la prima città del Priuli per l'importanza delle sue industrie, per lo sviluppo della sua agricoltura.

La Banca Coperativa di Cividale

che si era provvisoriamente trasferita in Fi-

renze, rende noto che col giorno I Febbraio

#### c. a. ha ripreso le sue regolari funzioni alla propria sede in Cividale. Spiccioli di eronaca

 A Fagagna III denunciato Gasparini Basilio d'anni 39, contadino, il quale rivendette un cavallo a bottino di guerra » ch'egli dice avere acquistato da uno sconoscinto.

## Gli ultimi giorni dell'oppressione ed i primi della libertà in Udine

Gluseppe Flaibani, vecchio operalo concittadino, che fu già presidente della Società operala di Mutuo Soccurso - fratello dello scultore Andrea Flaibant rapito dalla morte troppo presto per la gloria, ma non tanto che il nome di lui non restasse fra quelli degli artisti più delicati nello scalpello che onorarono la nostra città nel secolo scorso; Giuseppe Flaibani ha scritto memorie interessanti sui fatti di cui fu testimonio diretto. Ne abbiamo già spigolato, in uno del primi numeri, la descrizione della città, la prima notte dell'invasione, la notte cloè del 28 ottobre 1917, quando ancora I morti giacevano insepolti sotto la pioggia, per le contrade cittadine - in via Aquileia, in via della Posta, In Piazza Vittorio Emanuele, - e nel cupo tenebrore notturno orde germaniche passavano da un negozio all'altro al saccheggio. Datte stesse memorie trarremo qualche altra nota, ora: prima, di un episodio avve-nuto in vicinanza di S. Martino di Quisca nel Collio, e poi, sugli ultimi giorni della maledetta oppressione in Udine: queste, a completamento dei Ricordi finora pubblicati di una egregia insegnante concittadina, che furono letti col più vivo interessumento e molte pagine del quall commossero profondamente.

Altre memorie abbiamo raccolto e verrêmo col tempo stampando: diari e narrazioni, che resteranno documento della efferatezza nemica, che testimonieranno quale sia stato il martirio del Friuli per la sciagura di Caporetto - nel giorni che immediatamente la seguirono e durante l'anno

della barbarie nemica. Gluseppe Fiaibani dedica le sue memorie a figlio che da molto non vedeva; z nella dedica ricorda taluni degli scomparsi amici: Romeo Battistig « che fu tra i primi a lasciare la vita sul campo dell'onore, . Giovanni Gambierast, Giusto Muratti, Leonardo Rizzani, Antonio Fanna, ed altri; e scrive: - « Oh avete fatto bene a chiudere gli occhi prima di quella data fatale; così avete risparmiato ai vostri cuori che paipitavano del più puro amor di Patria il dolore di veder la nostra terra calpestata dal nemico per causa dei figli della stessa Patria nostra, voi che moriste con la certezza di un' Italia compiuta e grande. »

#### Un 305 presso S. Martino di Quisca

Il Flaibani si trovava come assistente scrivano presso la Ditta ing. Bardelli e

Froili di Milano, impresari di costruzioni. Il 22 giugno 1917 fu mandato a S. Martino di Quisca, nel Collio. Prese alloggio ad Imena, paesello a sinistra di S. Martino, dov' erano gli alloggi e la cucina per gli operai (circa 300, tutti di Maiano e dintorni.) Essi lav ravano a costruire trincee. Il luogo era in vista del Sabotino e del Monte Santo. « La notte del 23 le nostre batterie fecero scoppiare un incendio sul Monte Santo; gli austriaci di ripicco il 24 bombardarono San Martino ... >

 Appena arrivato da Imena a S. Martino, erano le 6.10, si senti un rumore che si avanzava come un tuono, poi uno scoppio; ad Imena s' innalzò una colonna di fumo, un 305 aveva colpito i locali e la cucina nostra (degli operai.) Un ragazzo venne su correndo e piangendo a dirci che tutto era demolito e che molti erano i morti ed i feriti. Mandammo a chiamare operal con picconi e badili, per il salvataggio: e mano a mano che ne capitavano, il mundavamo sul luogo del disastro: ma restavano invisibili o fuggivano per la valle, per la collina.

«Sul piazzale di S. Martino diversi uffimi mandarono sul luogo, per procedere all'appello e stender l'elenco dei superstiti ma era cosa impossibile a farsi, perchè come dissi, tutti quelli che avevano potuto fuggire erano fuggiti. Trovai qualche soldato e parecchi operai leggermente feriti, i quali rimuovevano travi, pietre e rottami per salvare i sepolti sotto le macerie, e mi sono unito a loro. Il proiettile aveva colpito un angolo di una grande casa, demolendola, danneggiandone altre. Nella cucina che sorgeva nel cortile, stavano i morti: furono scilevati e trasportati oltre un muro...... Vi. furono otto morti e dodici fariti...

Ritornai a S. Martino. Sul piazzale, stavo attendendo l'arrivo degli operai; ben pochi, appena 26, ne giunsero. Li si trova vano il tenente dei Carabinieri comandante la Sezione, ed altri ufficiali. Dalla strada, in bicicletta, viene un brigadiere dei Carabinieri con un biglietto; lo consegna al tenente; questi lo legge e poi mi chiama e lo fa leggere anche a me. Esso elevava sospetti contro un operaio della squadra notturna, il quale avrebbe fatto segnalazioni al nemico. Risposi al tenente che a me non constava nulla, circa all'accusa; ma gli additai un compagno di lavoro dell'accusato, il quale si trovava fra i pochi operai del gruppo formatosi intorno a noi, dal quale forse poteva apprendere qualche sua notizia. Il tenente interrogò l'operaio, e dalle risposte avute si confermò nei sospetti, e mi diede ordine che quando il sospettato passasse lo facessi arrestare. Ed ecco, pochi minuti dopo, l'operaio sotto accusa capitare. Ne feci parola al tenente dei Carabinieri, che lo chiamò, lo pose a confronto col sno compagno di lavoro e poi lo fece tradurre aile carceri; ma pochi giorni dopo, egli fu rimesso in libertà per mançanza di proye ... »

Le memorie del Flaibani non hanno la forma del diario se non qualche volta, così che non precisano sempre il giorno dell'avvenimento; ma danno, con bravità e semplicità, la notizia che interessa. Ecco ciò che in esse troviamo, intorno all'Ottobre 1918 a Udine.

· l nostri aereoplani in questi giorni continuamente e per più volte al giorno vengono a visitarci. Venerdi 4 ottobre 1918 ore 12.20, in numero rilevante comparvero sulla ctità. La sirena in Castello con voce rauca fischiava; intanto a Campoformido, sul campo di aviazione distrussero cinque hangar con 37 areoplani e due depositi benzina; parecchi I morti e feriti. Un velivolo nostro dovette atterrare nei pressi del Manicomio: eta francese. Il pilota rimase sfracellato

- Al Monte di Pietà i pegni non preziosi - utensili di rame, macchine, biciclette, vestiti e biancheria, - li portarono via ancora nei primi tempi i germanici, nel locali, stabilirono uffici; nel cortile e nei locali terreni, deposito carbone e merci trafugate dai negozi,

In questi giorni (ottobre) che si parla tanto di pace, note e contronote, proposte e controposte tra i belligeranti, i nostri aeroplani vengono a volare sopra di loi, portandoci i saluti della nostra cara patria, e con essa del nostri cari iontani.

Notizie contradditorie: vanno via, non vanno - presto, fra pochi giorni... e così passa il tempo, e i nemici fanno il fatto loro e rubano tutto: per le campagne, le armente, i maiali, le capre, le pecore, le galline... tutto portano via. In città, avevano sospeso le requisizioni del materassi di lana; il 24 ottobre ripresero a portarli via. E dire che in ogni casa vi è qualche ammalatol (Questa requisizione dei materassi non fu completa, in qualche via giunsero a compierla solo in una parte: nell'altra dovettero sospendere, per fuggire).

#### 28 ottobre 1918

Di giornali, non si vede che la « Gazzetta del Veneto », organo del Governo. Sono quindici giorni che non stampa i comunicati di guerra dell'Intesa, ma soltanto. I germa: nici ed austriaci. Neppure I giornali tedeschi dei due imperi da qualche giorno arrivano. Si capisce che vogliono nascondere qualche cosa. Intanto, è cominciata una offensiva italiana, e il loro giornale, «La Gazzetta» dice che la battaglia finora si svolse favorevole a loro ....

Oggi sono arrivati i giornali tedeschi ed austriaci. Usci pure la « Cazzetta del Veneto > Sono concordi nel dire che i due imperi vincono su tutti i fronti, ma che però si ritirano dappertutto, secondo i loro piani. Questa notte portarono via tutte quello che si trovava alla Banca Veneta di Prestiti, i cui uffici erano nel locali stessi; della Banca d' Italia.

29 ottobre

Movimento insolito. Camions, carri, carretti, tutte le qualità di mezzi di trasporto sono usufruiti per caricarvi e condur via bagagli, casse, cassoni, generi in sorte rubati : con i veicoli e i carichi, anche le bestie spariscono. Le requisizioni sono sospese, ma continuano i furti.

30 ottobre

Continua la partenza affrettata. Portano via tutto. I nostri avanzano, rapidamento: La rappresentanza cittadina prese disposizioni per la tutela dell'ordine. I nemici offrono lo spettacolo di una fuga generale.

Per intimazione dei gendarmi, ei deve

fincasare alle 5 di sera. I soldati germanici vendono per la strada ogni sorta di oggetti : dalle sigarette el

mobili. Nella mattina, alle 10.30 si chiudono gli uffici della Banca Commerciale per il cambio dei biglietti di Banca. Così childeni la Posta e l'Ufficio informazioni della Croce

Rossa. Tutta la notte movimento straordinario. ciali, fra cui il tenente dei Carabinieri: essi La fuga è incessante. Dalle 2.30 alle 3.15 si udirono quattro forti detonazioni.

31 ottobre

Questa mattina continua la partenza degli austriaci per tutte le direzioni. Si stol-

lano gli ospedali. Alle 10.30 partono tutti i comandi germanici. Dal balcone di un palazzo una signora e la cameriera salutano i partenti avento-

lando i fazzoletti. Tra trans tota weeks weeks yo Il mercato di Piazza Mercatonnovo deserto. I contadini nun portarono la solita vennero in città de degrado de verdura,

con le sporte, credendo din

fare bottlno, come avevano fatto un anno prima, durante i giorni dell'invasione. Ma, grazie alle misure prese dal Municipio coadiuvato dai cittadini che si eraflo iscritti per il servizio di vigilanza, restarono dedi essi che cominciavano a rubare, furono accompagnati all'ispettorato Urbano. Nel pomeriggio, il Sindeco ha pubblicato un manifesto, che vieta nel Comune qualsiasi trasporto di mobili od altri oggetti di proprietà privata, senza essere autorizzati dali' Autorità Comunale: 1 trasgressori, sarebbero stati arrestati e consegnati all'Autorità Militare. Tutti i cittatadini sono invitati a prestar man forte al

Comune. La notte scorsa, soldati del 2/o fanteria (austriaci che s'intende) ruppero le porte dei magazzini delle derrate municipali, recando un danno il parecchie migliaia di lire. L'autorità militare per sopperire alla mancanza del pane rubato, dispose e consegnò del pane militare, ed anche mise la sentinella peiche il caso non si ripetesse.

Nei pomeriggio dello stesso ginato fu ritirata la bandiera del Commissariato Civile. Alle 17.30 tranquillità perfetta. Militari se ne vedono di rado passare qualcuno

per le vie cittadine.

Angherie e soprusi per parte del militari si sono verificati, relle rare osterie: dopo bevuto e fumato, ubbriachi se ne andavano senza pagare, dicendo: Pagherá il Comando. In via lacopo Marinoni, casa Rubini, i germanici vendevano bottiglie Marsala Florio e Fernet Branca era ancora roba nostra, dopo un anno 1) a 10 lire l'una Una giovane contadina ne acquisto dieci pagandole 100 lire. Qiunta vicino alla casa del

conte Trento, un gendarme la fermo, sequestrandole le bottiglie. Non valse dirgii da parte della malcapitata e di un suo interprete, ch'ella le aveva comprate, non le valsero i pianti: il gendarme consegno le bottiglie a un soldato e poi tutti e due si diressero per via Castellana: l'interprete fu bruscamente dal gendarme allontanato: e si noti che il gendarme sapeva l'italiano benissimol

Dagli Ospedali posti nel Collegi Toppo e Uccelis, dove si trovavano gli honved ungheresi, ufficiali, sottuficiali e infermieri sloggiano, muniti di grandi involti e anche con casse: portano via la biancheria, le coperte, e nelle casse ogni sorta di oggetti.

(La fine, al prossimo numero.)

## Promesse non ancora realizzate

Ci si comunicano i seguenti telegrammi spediti dal Commissario Governativo della Camera di Commercio, commi Emilio Pico:

Ministro Trasporti - Roma

Comunicazione afficiosa portava giorni addietro notizia istituzione tre treni merci Mestre-Udine convogitare trasporti commercio. Mentre manca tutt'ora riattivazione servizio merci e ferrovia continua negare permessi spedizioni destinate questi commercianti, arrivano trasporti destinati ditte qui sconosciute. Commercianti reclamano contro tale fatto lestvo loro interessi in contrasto con promessa Stato a queste popolazioni duramente provate, Camera interprete legittimi reclami chiede sia prontamente riattivato servizio trasporti merci destinate territori liberati.

Ministro Restauraz terre liberate - Roma Rezente comunicazione afficiale dava notizia della istituzione immediala di tre trent merci Mestre-Udine per trasporti destinati commercio. A tale provvediniento doveva seguire la disposizione della riatitvazione del servizio merci per tutte le stazioni del territoria liberato. Questo manca tuttora: Invece mentre ferrovia rifiuta permessi favore commercianti locali, arrivano vagoni appartenenti persone qui sconosciute ciò che lede commercio locale senza utilità paese. Camera interprete vivo risentimento danneggiati è nello interesse restaurazione puese chiede appoggio V. E. affinche sla prontamente ripreso il servizio merci per queste stazioni. Raccomanda poi modo speciale ottenere istituzioni nuovi treni celere trasporto rim-

S. E. Girardini, Min. Pensioni - Roma Per Iniziativa V. E., Ministro trasporti consentiva is fuzione tre trent merci Mestre-Udine per trasporti destinuti commercio. Questa disposizione chtaniava logicamente riattivazione servizio merci. Questa manca tutt'ora Invece mentre ferrovia rifiuta permessi commercianti locali, arrivano vagoni appartenenti a persone qui sconosciate, ciò che lede commercio locale senza utilità paese. Camera interprete vive proteste rivolgesi V. E. per antorevole appoggio sia rialtivato servizio merci per queste stazioni. Raccomanda pute attivazione. nuovo treno viaggiatori da Italia centrale per Udine trasporto rapido rimpatrianti. Ossegui.

Commissario Governativo Pico Emilio

l cittadini riassumono il loro giudizio su tutto il complesso di cose che perpetua le nostre angustie:

- Meno promesse, meno compianti e invece più fatti positivi. Anzi, a noi basterebbe quest'unico: che ci concedessero treni pel trasporto di materie prime e delle macchine e strumenti di lavoro: al resto, penseremo da soli, se non hanno tempo dioccuparsi di noi!.. La buona volonta dei ministri, come si vede, non manca: S E. l'on. Girardini aveva anche ottenuto; ma finora, o almeno fino a teri, i tre treni che gli erado stati assicurati non furono neppure advelations operation of the lintelives

l bozzoli, bottino di guerra

Siamo lieti di comunicare che l'Autorità Militare ha dato istruzioni precise per la cessione dei bozzoli lavorati in Friuli costituenti bottino di guerra trovati negli stabilimenti della nostra provincia. Previe alcune indagini, i bozzoli saranno anzitutto ceduti agli stabilimenti che sono in condizione di lavorare e in proporzione della quantità che potranno lavorare, in conto dei bozzoll e delle altre materie prime perdute a causa dell'invasione, detraendoli poi dagli indennizzi. Coloro invece che non avessero perduto bozzoli, non avranno diritto a questa concessione e le quantità che rimarranno disponibili dei bozzoli costituenti bottino di guerra saranno vendute a beneficio dell'erario. Vediamo così realizzato un voto espresso

gratitudine verso quanti si occuparono per ottenerenguesto risultato. Confidiamo poi nella attività dei nostri industriali perchè con solerzia provvedano alla riattivazione dei loro stabilimenti e contribuiscano, come è loro dovere, ad alleviare la piaga della disoccupazione che presto verrà ad aumentare i mali della no-

de «La Patria», e crediamo interpretare il

sentimento dei comprovinciali esprimendo

sira provincia Siamo certi che i nostri industriali dimostreranno che, quando lo stato viene loro incontroc essi sanno fare adeguatamente la loro parte. Allas oscievas sens

## Muore profugo

## mentre si appresta al ritorno

Ci annunziano da Cremona, la morte di Pietro Martincigh, proprietario di calzoleria nella nostra città, stimato per laboriosità ed onestà. Repentino male lo colpi, mentre si accingeva a far ritorno nell'amata Udine nostra, dopo quattordici e più mesi di forzato esilio.

Seguirono il suo feretro moltissimi profughi che ancora si trovano a Cremona. Prima che la salma del caro concittadino fosse calata nel sepolcro, il cognato dell'estinto, macchinista ferroviario Rudini, con affettuose commosse parole ne ricordo le belle virtù di lavoratore, di cittadino probo, di sitaliano fedele.

Alla tomba del buon Pieri mandiamo il mesto saluto della città nativa ch'egli non potè, come desiderava fortemente, ri-

#### vedere. H prezzo delle bevande

Si pito dire, in genere, che i prezzi degli alimenti tendano ad equipararsi anche fra noi, con quelli praticati nelle altre città d'Italia: softanto per le bevande, le famo qui pagare il doppio che altrove.

Il R. Prefetto ha nominato perciò una commissione, perchè nel più breve tempo indichi i mezzi per frenare le troppo alte prétese del commercianti del genere all'ingrosso e al mirruto, forestieri e nostrani. La Commissione tanne già seduta. Vedremo i risulfati.

## Banca di Udine

La Banca di Udine che aveva trasferito provvisoriamente i suoi uffici in Roma, Via Condotti 85, in seguito alla liberazione dei paesi invasi, ha ripreso a funzionare regolarmente nella sua Sede originaria in Udine Via della Prefettura N 11 ( palazzo proprio )

## COMUNICATO

La Ditta Giovanni Buccini (Forniture impianti elettrici - con sede provvisoria in Viz Calzolai N. 4, comunica alla sua Spettabile citentela ed a chi d'interesse che con atto 28 Gennalo p. .p. si è trasformata in Società in Accomandita semplice sotto la regione sociale ingegn. Provvisionato. Buccini e Calinalocaridos in Via Cayou N. 12 dove ha aperto anche un negozio per la vendita al minuto.

Delegazione del lavoro nelle terre redente

La Delegazione del Lavoro, promossa e favorita dall'on. Morpurgo nell'ultimo periodo della sua presenza al Ministero, funziona efficacemente a Treviso e colloca circa 300 operai al giorno.

La nostra Prefettura ha segnalato la presenza di 3000 disoccupati in provincia di Udine e la Delegazione sta interessandosi per il loro pronto collocamento.

Ma nel mentre in provincia di Treviso funzionano gli Uffici staccati del Genio, i quali, sopra domanda dei proprietari, provvedono ai restauri delle case ci loniche e degli stabilimenti industriali, in Provincia di Udine le Direzioni del Genio sono alla dipendenza delle varie Armate.

Ond'e che devesi augurare anche presso di noi il decentramento e l'autonomia delle Direzioni del Genio Militare per la più sollecita rinascita della vita economica.

#### I sacrifici delle maestre durante

La collega che pubblicò sul suo giornale

## l'invasione

Ill mo Signor Direttore.

un Diarlo, con grande verità e semplicità ha messo in evidenza la vita di sacrificio grave e continuo che a noi toccava condurre durante l'occupazione. Ora, poichè è bene che i tornanti lo sappiano in modo non dubbio, mi permetta che confermi la cosa con l'attestazione di un articolo del

Giornale d'Italia «sulla ripresa della scuola nelle terre liberate» dovuto, a quanto mi risulta, alla penna di un benemerito della città durante il triste periodo, benemerito che non risparmiò parole gravi e severe a chi se le meritava, anche quando il dirle poteva costare pericoti e persecuzioni. Ecco dunque l'accenno che riconferma le parole dell'egregia collega:

«Il Governo austriaco (non parliamo poi del germanico) cui incombeva, secondo la Convenzione dell' Aja, di provvedere ai pubblici servizi non provvide che in qualche piccolo Comune a pagare i maestri e spesso in modo irrisorio: di modo che questi (lo dico a tutto loro onore) sia che fossero stipendiati dalle autorità occupanti, sia dai Comuni, dovettero condurre una vita, assai grama e piena di sacrificio della quale il Governo nazionale dovrebbe pur tener conto, e meritarono la riconoscenza della piccola e della grande Patria.

Ringraziandola, porgo ossequi-

## Una maestra.

In qualche Comune manca ancora il sale. Ricordiamo perciò che il Deposito Privative della città ne è stato rifornito in abbondanza, per tutta la Provincia. Se ne occupò di proposito anche l'on. Morpurgo, presso il Direttore Generate delle Ferrovie dello Stato; e n'ebbe assicurazione che erano state fatte sollecitorie per affrettare quanto più possibile i trasporti — tanto che i primi quantitativi sono effettivamente arrivati.

## Esami di Maturità.

Il Regio Provveditore agli studi comunica: Il giorno 18 corrente alle ore 9 avranno principio presso la R. Scuola Normale di Udine nel Palazzo degli Studi in Piazzale Umberto Lo gli esami di Maturità per candidati d'ambo i sessi i quali, non avendo abbandonato i loro paesi in seguito all'invasione nemica, non abbiano poi avuto modo di partecipare per gli esami stessi in altre schole del Regno alle sessioni autumnali

decorse: Domande e documenti saranno inviati entro il 15 al direttore della Scuola Normale.

## Onorificenza

L'egregio Presidente del nostro Tribunale, cav. dott. Umberto Domini, fu teste insignito anche della Croce di cavaliere dei Santi-Maurizio e Lazzaro. La notizia-sarà appresa con compiacimento da quanti conoscono il chiaro magistrato e ne apprezzano le ottime

## L'Asilo notturno si riapre

leri è stato riaperto l'asilo notturno. Ecco un'altra benefica isfituzione che ha ripreso a funzionare, portando, non v'ha dubbio, specialmente in questi momenti, non poco conforto a tanti disgraziati che restano sprovvisti di alloggio.

## Lo «Stato Civile» in Caste lo

leri, col suo capo ufficio dott. Virginio Doretti, lo «Stato Civile» si è trasportato

nella vecchia residenza in Castello. E' questo il primo ufficio comunale che si trasporta dal Palazzo Beretta. Gli altri seguiranno in breve, di mano in mano che i locali dello storico nostro Castello -- oh quante volte sognato nell'esilio! - saranno messi in istato «funzionabili».

## Smarrimento.

Se il quattordicenne Vittorio Facchini, che abita - o abitava - in via Grazzano 69, vuol ricuperare un oggetto da lui smarrito, sappia che fu depositato al nostro ufficio. Il Facchini è nato a Trieste e si trovava a Udine profugo di guerra.

## UN DISGRAZIATO ACCIDENTE

## Ucciso da una pallottola

Il tenente Sig. Luigi Bertuzzi si era recato ierl'altro in via Anton Lazzaro Moro, a salutare l'amico Vittorio Cantoni rimasto qui durante il periodo dell'occupazione.

Depo i saluti e le parole di circostanza il Cantoni chiese all'amico di vedere la rivoltella; il Bertuzzi senz'altro, levò l'arma dalla busta. Per un urto accidentale, l'arma sparo, La pallottola colpi all'addome il po-

vero Cantoni, che cadde riverso Trasportato all' Ospe lale, fu subito accolto e medicato; ma purtroppo, le condizioni sue andarono rapidamante aggravandosi, tanto che nella mattina successiva egli dovė soccombere.

## Beneficenza.

I Sigri Clain Adolfo, Teresa e Maria elargirono alla Pia Casa di Ricovero Lire 100 per oncrare la memoria del del to Sig. Martinato Vittorio.

La Prepositura sentitamente ricenzia Anna Parpan yed. Cantoni e temiglia offerta di lice 10 alla Social Province dell'Infanzia, in morte delle sign Pontoni Michelusi Marianna.

Offerte a mezzo de «La Patria

Alla Congregazione di Carità. Il signor Ernesto Michieli di Udine, profugho a Marina di Pisa, offre I, 5 in morte della buona signora Maria Facci-Marzuttini.

Al'a Casa di Ricovero. Il cav. Ugo Zilli contribuisce 1. 2 alla sottoscrizione in onore di Sabino Leskovic 1. 2 ---

Al Comitato Pro orfani di guerra. Per onorare la memoria del defunto collega rag. Leone Periz, Tenente 8.0 Alpini, il Direttore e il Personale della Banca d' Italia Succ le di Udine profondamente affitti offrono L. 62.

All'Aslio per i fanciulletti profughi di via Ronchi Giuseppe Biasutti offre lire 25 in espressione di viva gioia per la guarigione. della sun cara mamma.

Alla Società Reduci e veterani, la Famiglia Marzuttini-Farra, in morte del Dott Dino Bertolissi offre lire 10. -

#### H sarto derubato

Felice Sorrentini fu Francesco, da Nola, sarto, domiciliato in via Giuseppe Mazzini 20, si assentò un paio d'ore, nella notte di sabato: dalle 22 elle 24. Bastarono quelle due ore. Ignoti, aperta con grimaldelli la porta, rubarono pastrani, giubbe pantaloni, pezzi di tela e di panno ecc. per un importo di 400 lire circa, quasi tutta roba che il Sorrentini aveva ricevitto per portarvi le sue forbici ed i suoi aghi in riparazione o in confezionamento; più gli rubarono anche una bicicletta. Nessun indizio finora nè dei ladri nè della roba.

#### Un arresto.

Bernardino Marcellino, nome non nuovo alle cronache cittadine, l'altra notte, bevuto, faceva chiasso in una osteria. Ne fu allontanato. Egli, però, non si appagò, e stette fuori ad aspettare, forse, colui che gli aveva «usato quell'affronto.» Volle case, invece, che dall'osteria uscisse un altro: un profugo ritornato da Como quello stesso giorno. E il Marcellino lo feri al capo, così che furono necessari alcuni punti di sutura. La guarigione avverrà entro i dieci giorni: Il Marcellino fu arrestato:

#### Manca la sveglia

- Orpo, ce tard c'o sin ievads uè !... notava la signora Carlini ieri l'altro mattina - E pûr, no ài sintud il giall!...

Difatti, non poteva sentirlo. Quarantadue capi di pollame erano scomparsi durante la notte i ladri aprirono il pollaio svitando il lucclietto e poi fecero comodamente il ripulisti: hanno dimenticato una sola gallina, la quale era, nella mattina, tutta avvillta trovandosi così sola sola mentre aveva scambiato la sera prima l'augurale buona notte con tante compagne ed amiche. Da notare che ad una figlia del derubato (il signor Cesare Carlini di Baldasseria) la quale vive a Cernegions, notti precedenti avevano fatta eguale spogliazione del pollalo, pure discretamente popolato.

Anche il signor Piefro Tolis fu Domenico d'anni 85, viale Trieste 58, fu derubato di una decina di capi di pollame, l'a tra notte. La carestia dei polli aumenta... l' operosità dei ladri.

## Carbonella

Il nostro Comune ha posto in vendita, presso la ditta Italico Piva in via Superiore, a carbonella per la popolazione bisognosa. Si potrà acquistare in quantità minima di chilogrammi 10 e massima chilogrammi 50.

## La robà degli altri

Fu denunciata, in seguito a perquisizione, certa Domenica Tavana d'anni 40, viale Venezia 70, nella cui casa troravansi due lettiere in legno coi rispettivi materassi ed una in ferro del valore di lire 600 circa, uu comodino del valore di una cinquantina di lire, due macchine da cucire per oltre 350 lire, un orologio rotondo da muro e due cazzernole. Tutte cose, s'intende, delle quali la Tavana non fu creduta • proprietaria legittima. \* /

Domenico Del Bianco direttore respons 15:le Tipografia Domenico Del Bianco e Figlio

## Avvisi economici.

Ricerche d'implego cent. 5 per parola - ogni altro annuncio cent. 10 (Minimo L. 2)

CONTADINO con famiglia 8 persone prenderebbe in affitto casa con attigua campagna per lavorarla. - Scrivere O 172 presso Unione Pubbl. Italiana - Udine.

FAMIGLIA tre persone cerca appartamento cinque sei stanze acqua luce vater oppure villetta con orto o terreno. - Rivolgersi Ugo Traghetti - Via Posta N. 8.

TRASPORTI con camion in provincia e dintorni. Garantita consegna — Prezzi a convenirsi — Rossi e Comp. Garage Via del Gelso - Udine.

CAMERA ammobigliata presso buona famiglia cerca serio impiegato. - Indirizzare 179 Unione Pubblicità Italiana?- Udine.

SEDICENNE offresi quale persona di servizio - Indirizzare offerte N. 196 presso

FRANCESCO COGOLO, il pedicure che i friulani tutti conoscono, offre di nuovo l'opera sua a quanti soffrono di calli, occhi poliini e alterazioni delle unghie. Il suo recapito è in via Savorgnana, 16. Richiesto, si reca a domicilio

Unione Pubbl. Hal. - Udine.

IMPIEGHI - PROFESSIONI, licenze scolastiche, conquistansi celeremente economicamente - Scrivere S. R. Casella 391 -Roma.

CERCASI seri rappresentanti Lombardia, Veneto paesi redenti lodarsil rigeneratore supremo; jodio arsenico base vermouth forte consumo ovunque. Scrivere Tonini, Orefici 4, Genova.

## G. CHECCHIN & C.

Deposito e vendita Lastre

UDINE - Via Spilimbergo 22 - UDINE

## BANCA DI UDINE

Società Anonima - Capitale L. 1.047,000.00 Int. vers. Riserva L. 250,000,00

Sede in Udine - Filiale in CORMONS Rappr. del Banco di Napoli e del Sanco di Siellia Corrispondente della Banca d' Italia

#### ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI

A norma dell'Art. 26 dello Statuto Sociale i Signori Azionisti sono invitati all'Assemblea Generale Ordinaria che avrà luogo nella sede delle Banca di Udine Via della Prefettura N. 11 (Palazzo proprio) il giorno di domenica 23 Febbraio p. v. alle ore 11 per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1.0 - Relazione del Consiglio d'Amministrazione sull' Esercizio e Bilancio 1918;

2.0 - Relazione dei Sindaci; 3.0 - Approvazione del Bilancio 1918;

4.0 - Nomina di cinque Consiglieri d'Am-. ministrazione, di tre Sindaci effettivi e di due supplenti.

Per intervenire all'adunanza è necessario depositare le Azioni nelle Casse della Banca non più tardi del 18 Febbraio p. v. Udine, 22 Gennaio 1919.

Il Vice Presidente R. KECHLER

Il Direttore · G. MIOTTI

Scadono dalla carica: I Consiglieri Signori: Morpurgo On. Comm. Bar. Grand'Uff. Elio - Piussi cav. Pietro - Spezzotti rag. comm. Luigi - Toscano Micoli Giovanni -Volpe Comm. Giovanni Battista.

I Sindaci effettivi Signori: Berghinz dott. prof. cav. Guido - Masciadri cav. Guido -Misani ing. prof. comm. Massimo.

I Sindaci supplenti Signori: Braida cav. CEMENTO

## 400 Q.li in viaggio. Per prenotazioni rivol-

gersi alla Di'ta F.III LESKOVIC Vlale Stazione N. 3 - Udine.

## Ernesto De Menech coadiuvato da GRI ZACCARIA

Cuoio - Pellami - Tomaie affini e Calzature - Ingrosso e dettaglio

UDINE - Via Belloni 4 - UDINE

#### E. ANTICA DETTA SCAINI ANGELO

porta a conoscenza di avere riaperto in Piazza S. Giacomo, Udine, il proprio negozio e i magazzini forniti di Colori - Vernici - Pennelli - Mastice per Vetri -Solfato Rame - Zolfo - Nitrato Soda Articoli per l'industrie a prezzi di tutta convenienza.

### Leonardo Gnesutta Rappresentante esclusivo della Soc. Anon. Fabbr. Cioccolato Dolomiti di Schio

ha riaperto il Negozio di cioccolato - Bi-

scotti - Marmellate - Caramelle - Torroni -Confetture ecc. sito in Via della Posta - Palazzo ex Banca Pop Deposito pei Sigg. Grossisti - Prezzi convenientissimi

## Industria Tessile Udinese FABBRICAZIONE PROPRIA

Magazzini e deposito Via Grazzano N. 1-A.

UDINE Vendita all'ingrosso - merce pronta a magazzino - Consegna a mezzo camion domicilio cliente nelle zone di Gorizia - Trie-

#### Trento. PREZZI DI CONCOBRENZA

ste - Istria - Dalmazia - Belluno - Treviso

## DADI - BRODO - Ottimo Condimento Marca 'S | C ., Superiore INALTERABILI

Casa fornitrice le più importanti Cooperative e Consorzi - Forulti in Elegantissime Scattole contenenti:

- 1000 - 300 - 150 porzioni -Latte a cassette indicate pacco postale Prezzo di assoluta concorrenza tutti mbilal

Ditta L. TARDITI e C. - SASSI (Torino) Telef. 33-20 Torino - Sassi 01

## Droghe e Coloniali

## Ditta ZAVERIO OPERTI

Via Ariosto 3 TORINO - Via Ariosto 3 Casa Fondata nel 1880

## Anlica Dilla P. I. Klelisch di Pordenone

Deposito a Udine - Piazza Mercatonuovo 4 Uova - Polleria - Salumi - Frutta Vini - Liquori - Saponi - Candele Specialità: Uova garantife fresche da bere a 60 centesimi.

Spalle salate di maiale uso prosciutto? L. 16 al kg. contends arrup i messamany

Black and the states where cours

ha riaperto il suo Ufficio di Assicurazioni in Udine Vio Savorgnana Nº 17 e si tiene a disposizione di chiunque avendo contratti di assicurazione da regolarizzare o da stipulare gli si veglia rivolgere personalmente o per corrispondenza.

Prossima apertura della Ditta in Manifatture

Resident Season Service Control of the Control of t

## Fratelli Clain

UDINE

Via Paolo Canciani n. 5

Rifornita completamente

## La Ditta DEL PRA'

con studio Piazza Duomo, avverte chè è in grado di fare trasporti con

Carri e Camions.

## COMPAGNIA D'ASSICURAZIONE L'UNION "INCENDI,

L'Agenzia principale di Udine rappresentata dal Sig. Freschi Cav. Quirino, avverte la propria clientela di aver ripreso il suo funzionamento negli Uffici in Udine. Via della Posta N. 9. The same of the sa

## LOTTERIA

a favore della Fondazione Elena I i Savoia PREMI 20.000 PREMI Pel valore complessivo di

Lire 2.000.000 Lire Estrazione improrogabile 28 febbralo 1919

Biglietto LIRE UNA IN VENDITA PRESSO TUTTE LE BANCHE, UFFICI POSTALI STAZIONI FERROVIARIE E BANCHI LOTTO

LABORATORIO GIUNTATURE TOMAIE di Agostini Ettore, in Piazza Garibaldi 11

## MATERIALE ELETTRICO

Disponiamo grande quantità interruttori porcellana lire 180 al cento portalampade ottone porcellana lire 124 al cento domandare listino prezzi prima di fare acquisti alle INDUSTRIE ELETTRICHE ROMANE - Via Frattina 116 - ROMA.

## Specialità Medicinali

chiedete alla Farmacia BISUTTI TRICESIMO

Fonderie Friulane - AREZZO

Informano la clientela che nel loro proiettificio d'Arezzo assumono lavori di Fonderia ed officina : clò fino alla riattivazione dello Stabulmento di Udine. Dispongono Macchine per Segherie; per taterizi; mo-

Motori Elettrici da 2 a 50 H. P. Argano per l'aratura moccanica. Pompe - Turbine

lini; pastifici ecc.

## Grandi depositi della Ditta O. L. SGARAVATTI & C. di PADDVA

nei magazzeni della Ditta C Burghart in Udine (di fronte alla Stazione Ferro-

Arringhe - Salacchine - Stoccofisso - Sardelle in vasi ed in barili - Candele - Marmellate - Sardine - Frutta sciroppate - Clliege allo spirito - Filetti alici - Peperoni e sott'aceti in sorte - Antipasti - Fagiolini - Funghi ed altre conserve

## LUIG: ROSELLI

PIAZZA MERCATONUOVO - UDINE Forte DEPOSITO Saponi profumati della fabbrica Sirio

Vendita all'ingrosso

## La Ditta LUIGI MOSCHIONI

con tintoria e tessitura in Chiavris avverte la sua Spett. Clientela che ha riaperto il suo negozio per la vendita Cotoni, tessuti in genere e maglieria di Via Paolo Sarpi n. 20 - Città.

Via Cavour 5 - UDINE - Via Cavour 5

Cartoline-Cancelleria-Carta Ingrosso - Dettaglio

## Il Notaio Marchetti è ritornato alla sua Sede in Mortegliano.

## La Ditta A. Volonterio di Udine negoziante all'ingrosso di generi alimentari

rifornito i propri magazzini in UDINE

avverte tutti i rivenditori del paesi fedenti e già invasi di avere

con vendita in PIAZZA MERCATO NUOVO (Casa Giacomelli) di tutti i generi di prima necessità come Ollo, ficeto Caffè, Caffè cicoria, Conserve pomidoro, pepe, drughe, brapettoni, arringhe tonno, sardine, pardelle, pesce marinato, Salumi, Candele, Saponi, Biscotti, Cloccolatto, Torrope, Fruttami, Vini, Liquori, ecc. ecc.

serzion

eggent! pr rante la

stro Com dava sp istinti re va una onars, p auglis. Q missioni vano di nti che c o stranie del resto ordini del si fosse nel Belg

bambin che altr ninaccie la feroce omune, taglia de spondenz oeto: tut furono

stà di O enico, Pe a Sante, Tritos io, Clani Paolo Ri Luigi, Silvio, E Romolo. o al non essazioni. sarte dei mente le naese è c o dei pae lele, fu ar vole il cu

rispetta

anche, e

giudizlari

truttoria

e i proce

con l'ai

che tutto

fuor di Una lett Ministro dicitazione bale di M ore prof. Preg. sig porger a ti codesta

aziamenti )

omina a Mi

voti per la

il bene di

particola

erche forn iali raccol i dei nost gura di ( ati di gen neria, furo rassi Ant Giuseppe. MONT

Una 29 nov aro Emilia essionata d tura avreb ità non le ito, avrebb lasciò privi visse pro to. Queste pocca, glun torità loca

incia al T

gatti . su che non a sebbene a uffino. Cos ra notte. st olsero due va far giu E rano in due fuggir e ancora, i indono ai gi Tomasei irono recui

prodotta , stracciv Cantuzzo iamento al ete e poi sa ge contro d hiaro Regit del 1918, ecco assier ivrebbe dor

Una i

astello dei ali austria onna rifiutà armi le fec lla persiste preferiva ve che lasciarl De Cecco d alla donn atti (è sem glorni dop vaccina che

ette assistere o che aveya Ora, 81 senti